# Ejemplos de la vejez como "corona de hermosura"

Muriel, de 101 años. Igualmente, cuando tenía 70, Theodoros señaló: "Es un verdadero privilegio". Y con 73 cumplidos, Maria dijo: "No podría haber empleado mi vida de manera más provechosa". Todos llevaban décadas sirviendo a Jehová Dios.

En las congregaciones del mundo entero hay muchas personas que, a pesar de su edad, mala salud y otros impedimentos, aún trabajan para el Altísimo con toda su alma. Los demás cristianos respetan a tales hermanos fieles por su ejemplo de devoción. Jehová valora mucho el servicio que le rinden los mayores, aunque sus circunstancias los limiten (2 Corintios 8:12).\*

El libro de los Salmos hace una observación pertinente sobre la calidad de vida que está a su alcance. Señala que pueden ser como imponentes árboles centenarios que no dejan de dar fruto. El salmista cantó que los siervos de Dios de edad avanzada "seguirán medrando durante la canicie [...,] gordos y frescos" (Salmo 92:14).

Algunas personas temen que las abandonen y dejen de lado cuando envejezcan y pierdan la vitalidad. Así, David imploró a Dios: "No me deseches en el tiempo de la vejez; justamente cuando mi poder está fallando, no me dejes" (Salmo 71:9). ¿Cómo logra el anciano prosperar en lugar de decaer? Debe manifestar la justicia divina, pues otro salmo dice que "el justo mismo florecerá como [...] una palmera" (Salmo 92:12).

Por lo general, todo aquel que ha llenado su vida con el servicio a Dios sigue dando fruto en la ancianidad. Las semillas que plantó, ya sea en su propia vida o en la de otras personas, terminan produciendo en muchos casos una excelente cosecha (Gálatas 6:7-10; Colosenses 1:10). Sin embargo, quien derrocha los años en búsquedas egoístas, ajenas a las sendas divinas, suele tener poco que ofrecer una vez que se hace mayor.

El libro bíblico de Proverbios también presenta la justicia como adorno de la vejez: "La canicie es corona de hermosura cuando se halla en el camino de la justicia" (Proverbios 16:31). Ciertamente, la justicia exterioriza la belleza interior y se granjea el respeto de los demás si se demuestra en el transcurso de una vida larga (Levítico 19:32). A quien es sabio y virtuoso, las canas le reportan honra (Job 12:12).

A los ojos de Dios no hay nada más bello que una vida recta dedicada a su servicio. Jehová dice en las Escrituras: "Aun hasta la vejez de uno yo soy el Mismo; y hasta la canicie de uno yo mismo seguiré soportando. Yo mismo ciertamente actuaré, para que yo mismo pueda soportar y suministrar escape" (Isaías 46:4).

## JEHOVÁ CUIDA DE SUS SIERVOS MAYORES

"Ante canas debes levantarte, y tienes que mostrar consideración a la persona del envejecido." (Levítico 19:32.)

"Aun hasta la vejez de uno yo soy el Mismo; y hasta la canicie de uno yo mismo seguiré soportando." (Isaías 46:4.)

<sup>\*</sup> Véase el Calendario de los Testigos de Jehová 2005, enero-febrero.

# "La canicie es corona de hermosura cuando se halla en el camino de la justicia."

(PROVERBIOS 16:31)

¡Qué consolador es saber que nuestro Padre celestial promete sustentar a sus leales en la ancianidad! (Salmo 48:14.)

Puesto que Jehová considera hermosa la vida que se ha dedicado a servirle fielmente, ¿no deberíamos los demás verla así y reflejar su actitud? En efecto, valoramos muchísimo a nuestros hermanos mayores (1 Timoteo 5: 1, 2). Por lo tanto, pensemos en maneras prácticas de demostrarles amor cristiano al ocuparnos de sus necesidades.

#### Conocieron la senda de la justicia en la vejez

"En la senda de la justicia hay vida", nos asegura Salomón (Proverbios 12:28). Y la edad no es un impedimento para entrar en ella. Por ejemplo, un moldavo de 99 años había dedicado su juventud a la causa comunista y estaba orgulloso de haber conversado con líderes tan importantes como Lenin. Sin embargo, se sintió perdido al producirse la decadencia y caída del comunismo. Por eso, cuando los testigos de Jehová le mostraron que el Reino de Dios es la única solución real a los problemas de la humanidad, abrazó la verdad bíblica y se convirtió en un lector ávido de las Escrituras. La muerte fue lo único que le impidió llegar a ser un siervo bautizado de Jehová.

Al aprender los requisitos morales de Dios, una húngara de 81 años comprendió que debía casarse con el hombre con quien convivía desde hacía años. De modo que se armó de valor y le explicó lo que decía la Biblia, y él le dio la grata sorpresa de acceder a legalizar su unión. Una vez dado este paso, la señora manifestó un rápido progreso espiritual, llegó a ser publicadora no bautizada a los ocho meses de haber empezado a estudiar la Biblia y se bautizó poco después. Sin duda alguna, la justicia corona de verdadera hermosura a las personas mayores.

Así pues, los cristianos de edad avanzada pueden estar seguros de que Dios los cuidará y nunca los abandonará si le son fieles, pues promete guiarlos y sostenerlos hasta en la vejez. De este modo serán testimonio vivo de la veracidad de las palabras del salmista: "Mi ayuda viene de Jehová" (Salmo 121:2).



# Los jóvenes que alaban a Jehová enriquecen su vida

UIERO lo mejor que pueda darme la vida!" Con estas palabras resumió un adolescente sus expectativas. Pero ¿cómo puede un joven obtener el máximo provecho de su vida? La Biblia responde sin rodeos: "Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven" (Eclesiastés 12:1, Versión Popular).

Alabar y servir a Jehová no es solo para los adultos. Samuel, hijo de Elganá y Ana, desde pequeño sirvió a Jehová en el tabernáculo (1 Samuel 1:19, 20, 24; 2:11). Otra jovencita hebrea demostró su fe absoluta en Jehová cuando recomendó que el jefe del ejército sirio, Naamán, acudiera al profeta Eliseo para curarse de la lepra (2 Reyes 5:2, 3). En el Salmo 148, versículos 7 y 12, se manda a muchachos y muchachas que alaben a Jehová.\* Con apenas 12 años, Jesús ya estaba muy interesado en servir a su Padre (Lucas 2:41-49). Y años más tarde en el templo, cuando varios chiquillos que habían sido educados según las Escrituras vieron a Jesucristo, gritaron: "¡Salva, rogamos, al Hijo de David!" (Mateo 21:15, 16).

# Jóvenes que alaban a Jehová hoy día

En la actualidad, muchos jóvenes testigos de Jehová se sienten orgullosos de sus creencias y hablan de ellas con valor en sus centros de estudio y en cualquier otro lugar. Veamos dos ejemplos.

Durante un debate sobre el aborto y otras cuestiones éticas en un aula de Gran Bretaña, el profesor afirmó que el aborto es una práctica tan generalizada hoy día que ninguna joven tenía ya razones para oponerse a ella. Al ver que toda la clase concordaba con tal parecer, Stephanie, una chica de 18 años, se sin-

tió impelida a defender su postura basada en la Biblia. Cuando el profesor le preguntó su opinión, aprovechó la oportunidad para exponer el punto de vista bíblico. Aunque estaba nerviosa al principio, citó en sus propias palabras Éxodo 21:22-24 y explicó que si Dios veía mal lastimar a una criatura no nacida, es obvio que también está en contra del aborto.

El profesor, que era un eclesiástico, nunca había leído esos versículos. Gracias a aquel valiente testimonio, Stephanie tuvo muchas buenas conversaciones con sus condiscípulos sobre diversos temas. Una compañera no se pierde ningún número de La Atalaya y ¡Despertad!, y otras dos asistieron a una asamblea de distrito de los testigos de Jehová para presenciar el bautismo de Stephanie en símbolo de su dedicación a Dios.

Vareta, una niña de seis años que vive en Surinam (Sudamérica), no dejó escapar la oportunidad de alabar a Dios cuando su maestra necesitaba consuelo basado en las Escrituras. Al regresar a la escuela tras una ausencia de tres días, la maestra preguntó a sus alumnos si sabían por qué no había ido a clase. "Porque estuvo enferma, ¿no?", contestaron. "No —respondió ella—, mi herma-

# JEHOVÁ AYUDA A LOS JÓVENES

"Tú eres mi esperanza,
oh Señor Soberano Jehová, mi confianza
desde mi juventud." (Salmo 71:5.)

"[Dios] está satisfaciendo tu vida
entera con lo que es bueno; tu juventud
sigue renovándose tal como la de
un águila." (Salmo 103:5.)

<sup>\*</sup> Véase el Calendario de los Testigos de Jehová 2005, marzo-abril.

"Alaben a Jehová desde la tierra, [...] ustedes los jóvenes y también ustedes las vírgenes."

(SALMO 148:7, 12)

na murió, y me sentía muy triste. Así que pórtense bien."

Esa misma tarde, mientras su madre dormía la siesta, Vareta se puso a hojear y leer los títulos de números pasados de las revistas. Encontró La Atalaya del 15 de julio de 2001, titulada "¿Hay vida después de la muerte?". Entusiasmada, despertó a su madre y le dijo: "¡Mami, mami, mira! Encontré una revista sobre la muerte para mi maestra". Le enviaron la revista a la profesora acompaña-

da de una carta escrita por la propia Vareta, que en parte decía: "Esta revista es para usted. Volverá a ver a su hermana en el Paraíso porque Jehová nunca miente. Él prometió que traería un paraíso, pero no en el cielo, sino en la Tierra". La maestra quedó muy agradecida por el consuelo bí-

blico que le brindaron esos artículos.

## Poniendo un buen fundamento para el futuro

Jehová es el "Dios feliz" y quiere que los jóvenes también sean felices (1 Timoteo 1:11). En su Palabra dice: "Alégrate, joven, en tu juventud; deja que tu corazón disfrute de la adolescencia" (Eclesiastés 11:9, Nueva Versión Internacional). Jehová ve más allá del presente y conoce las consecuencias a largo plazo tanto de la buena conducta como de la mala. Por ese motivo aconseja en su Palabra a los jóvenes: "Acuérdate, ahora,

de tu Magnífico Creador en los días de tu mocedad. antes que procedan a venir los días calamitosos, o hayan llegado los años en que dirás: 'No tengo en

ellos deleite'" (Eclesiastés 12:1).

Así es, Jehová desea que los jóvenes disfruten al máximo del precioso regalo de la vida. Si se acuerdan de Dios y lo alaban, pueden gozar de una vida llena de sentido y satisfacción. Incluso ante dificultades, podrán decir con confianza: "Mi ayuda viene de Jehová" (Salmo 121:2).



# Familias fortalecidas por el conocimiento de Dios

L "MURO DE BERLÍN". Así llamó cierto matrimonio de la Argentina a una pared que habían levantado para dividir su casa. Tenían diferencias irreconciliables y sencillamente ya no se aquantaban.

Por desgracia, no es la única pareja que se halla en una situación como esta. Hoy día, las peleas, las infidelidades y la clara hostilidad suelen plagar a la familia, lo cual es lamentable, pues es una institución establecida por Dios mismo (Génesis 1:27, 28; 2:23, 24). Este don divino ofrece el entorno ideal para manifestar amor genuino (Rut 1:9). Cuando los miembros de la familia cumplen con los deberes que Dios les ha asignado, lo honran a él y se benefician mutuamente.\*

Puesto que Dios es el Creador de la institución familiar, conviene que tengamos su punto de vista a fin de entender cómo debe funcionar la familia. Su Palabra proporciona muchos consejos prácticos que ayudan a tener éxito, especialmente cuando surgen problemas. Con respecto al papel de los esposos, la Biblia dice: "Los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos". Cuando el esposo cumple con este requisito, para la esposa es un placer tenerle "profundo respeto" (Efesios 5:25-29, 33).

Tocante a la relación entre padres e hijos, el apóstol Pablo escribió: "Padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová" (Efesios 6:4). Este proceder crea un clima afectuoso que facilita a los hijos ser obedientes (Efesios 6:1).

Los puntos anteriores son un ejemplo de los buenos consejos bíblicos sobre la vida familiar. Muchas personas disfrutan de felicidad en su hogar gracias a que ponen en práctica los principios divinos. Tomemos por caso a la pareja de la Argentina mencionada al comienzo. Después de estudiar la Biblia tres meses con los testigos de Jehová, ambos comenzaron a aplicar los sabios consejos dirigidos a los matrimonios. Pusieron todo su empeño en mejorar la comunicación, comprender mejor las necesidades de su pareja y ser perdonadores (Proverbios 15:22; 1 Pedro 3:7; 4:8). Aprendieron a controlar su temperamento y a acudir a Dios por ayuda cuando las cosas parecían salirse de control (Colosenses 3:19). Al poco tiempo, cayó el "muro de Berlín".

### Dios puede fortalecer a la familia

Conocer y respetar las normas de Dios puede fortalecer a la familia para soportar las presiones, lo cual es esencial, pues se profetizó que en nuestros días la familia sería el blanco de un ataque despiadado. Pablo predijo la actual decadencia moral de la sociedad humana al decir que "los últimos días" se caracterizarían por deslealtad, falta de "cariño natural" y desobediencia a los padres, incluso entre quienes tendrían "una forma de devoción piadosa" (2 Timoteo 3:1-5).

#### JEHOVÁ VALORA LA INSTITUCIÓN FAMILIAR

"Los bendijo Dios y les dijo Dios: 'Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra'." (Génesis 1:28.)

"Feliz es todo el que teme a Jehová [...]. Tu esposa será como vid que produce fruto en las partes más recónditas de tu casa." (Salmo 128:1, 3.)

<sup>\*</sup> Véase el Calendario de los Testigos de Jehová 2005, mayo-junio.

A Dios "toda familia en el cielo y en la tierra debe su nombre".

(EFESIOS 3:15)

Los esfuerzos por agradar a Dios contribuyen a contrarrestar estas tendencias perniciosas. Muchas familias han comprobado que necesitan una solución espiritual para afrontar sus múltiples problemas. Si se desea mantener una buena relación con Dios, es primordial seguir los principios bíblicos y comprender que "a menos que Jehová mismo edifique la casa, de nada vale que sus edificadores hayan trabajado duro en ella" (Salmo 127:1). La felicidad familiar depende principalmente de poner a Dios en primer lugar en la vida (Efesios 3:14, 15).

En Hawai, un hombre llamado Dennis comprobó este hecho. Aunque se consideraba cristiano, los insultos y las peleas eran algo normal para él. Después de servir en el ejército, regresó aún más agresivo y más lleno de odio. "Siempre andaba peleando - recuerda -. No me importaba lo que me sucediera; no tenía miedo a morir. Seguí metiéndome en líos y diciendo palabrotas. Mi esposa, que era testigo de Jehová, me animaba a estudiar la Biblia."

Al principio, Dennis no hizo caso de los esfuerzos de su mujer, pero la conducta cristiana de ella logró que su actitud fuera cambiando. Con el tiempo acompañó a su familia a una reunión de los Testigos. Comenzó a estudiar la Biblia y progresó rápidamente. Dejó de fumar después de haber sido esclavo del vicio por veintiocho años y cortó con las amistades que participaban en todo aquello que él quería superar. Agradecido a Jehová, Dennis comentó: "Mi vida de familia mejoró. Íbamos todos juntos a las reuniones y al ministerio. Mis dos hijos dejaron de tenerme miedo, porque aprendí a controlar mi genio y dejé de decir groserías. Podíamos hablar y disfrutar de conversaciones bíblicas. Si no hubiera sido por la verdad de la Biblia, con el temperamento que tenía, hoy no estaría aquí".

Las familias pueden ser felices cuando se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. La experiencia ha demostrado que hasta si uno solo de sus miembros pone en práctica los principios bíblicos, la situación es mejor que si ninguno lo hace. Edificar una familia cristiana requiere mucho trabajo, habilidad y tiempo. Pero los miembros de tales familias tienen la certeza de que Jehová coronará su empeño con éxito. Pueden hacer suyas las palabras del salmista: "Mi ayuda viene de Jehová" (Salmo 121:2).



# Solteros y contentos en el servicio de Jehová

"MUCHAS de nosotras somos muy felices aunque no estamos casadas", dijo una cristiana de España. ¿El motivo? "Nos alegra estar libres de muchas inquietudes para servir más de lleno a nuestro Dios, Jehová."

Dichos sentimientos están en conformidad con lo que la Palabra de Dios dice respecto a la soltería. Cuando el apóstol Pablo habló del matrimonio, ofreció el siguiente consejo inspirado: "Digo a los no casados y a las viudas: les es bueno permanecer así como yo". Pablo no estaba casado. ¿Qué razón expuso para recomendar la soltería? Señaló que la persona casada está dividida, mientras que la persona soltera "se inquieta por las cosas del Señor" (1 Corintios 7:8, 32-34). Servir a Jehová es el factor principal que hace feliz a la persona no casada.

## Soltería con un propósito noble

Puede que los comentarios de Pablo parezcan desconcertantes en algunas culturas en las que se da mucha importancia al matrimonio y a formar una familia. Sin embargo, Jesucristo —quien fue un soltero feliz— mencionó un propósito noble para que los cristianos permanecieran solteros, al decir: "Hay eunucos que a sí mismos se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Quien pueda hacer lugar para ello, haga lugar para ello" (Mateo 19:12).

En armonía con esas palabras, muchos han encontrado que la soltería les permite servir a Dios sin las distracciones propias del matrimonio (1 Corintios 7:35). Miles de cristianos adoran felices a Jehová sin un cónyuge, y se complacen en ayudar de forma activa a los demás.\*

Muchos cristianos solteros se dan cuenta de que los casados no son los únicos que son felices, y de que no todos los solteros son infelices. Ambos grupos experimentan momentos felices y momentos tristes. De hecho, la Biblia indica de forma realista que el matrimonio es fuente de "tribulación en la carne" (1 Corintios 7:28).

#### Solteros debido a las circunstancias

Muchos están solteros porque las circunstancias así lo han dispuesto, y no por elección. Puede que deseen tener el cariño, el compañerismo y el afecto que son propios del matrimonio. No obstante, por razones económicas o de otra índole, hay quienes tal vez no puedan casarse por ahora. Algunos cristianos, entre ellos muchas de nuestras queridas hermanas espirituales, han permanecido solteros porque están resueltos a obedecer el consejo bíblico de casarse "solo en el Señor" (1 Corintios 7:39). Por ser leales a Dios, buscan un cónyuge únicamente entre los siervos dedicados y bautizados de Jehová.

#### LAS BENDICIONES DE LA SOLTERÍA

Jesús, quien nunca se casó, dijo:
"Mi alimento es hacer la voluntad
del que me envió y terminar su obra"
(Juan 4:34).

Las cuatro hijas solteras de Felipe se mantuvieron ocupadas 'profetizando' (Hechos 21:8, 9).

Las cristianas solteras que declaran el mensaje del Reino forman parte del "ejército grande" de "mujeres que anuncian las buenas nuevas" (Salmo 68:11).

<sup>\*</sup> Véase el Calendario de los Testigos de Jehová 2005, julio-agosto.

# "El hombre no casado se inquieta por las cosas del Señor, en cuanto a cómo ganar la aprobación del Señor."

(1 CORINTIOS 7:32)

A veces, los no casados se sienten solos. Tras admitir que ese es su caso, una cristiana soltera comenta: "Conocemos la ley de lehová v no deseamos desagradarle de ninguna manera. Aunque quisiéramos disfrutar de la compañía de un cónyuge, permanecemos firmes en nuestra resolución sin importar cuántas personas del mundo quieran 'conseguirnos a alquien'. Ni siquiera queremos estar en la compañía de hombres o mujeres no creventes". Tales cristianos merecen encomio por seguir el consejo bíblico y mantener elevadas normas morales a fin de agra-

dar a Jehová a pesar de la angustia emocional que quizá su-

fran.

#### La generosa ayuda de Dios

lehová es leal con quienes le son leales y no se casan con personas que no son siervos de él. Por experiencia propia, David pudo afirmar en cuanto a Jehová: "Con alquien leal tú actuarás en lealtad" (Salmo 18:25). Y a quien le obedece fielmente. Dios promete: "De ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé" (Hebreos 13:5). A imitación de Jehová, demos encomio generoso a los cristianos

solteros de todas las edades que obedecen con fidelidad la Palabra de Dios. También pidamos a Jehová en oración que los fortalezca para que superen los desafíos que se les presenten (Jueces

11:30-40).

Muchos cristianos solteros comprueban que participar de lleno en la obra de educación bíblica les da propósito en la vida. Tomemos el caso de Patricia, una precursora (evangelizadora de tiempo completo) soltera de más de 30 años de edad. Ella dice: "Aunque surgen muchas pruebas cuando una es soltera, dicha situación me ha dado la oportunidad de ser precursora regular. Como no estoy casada, mi horario es más flexible, lo que me da más tiempo para estudiar. También he aprendido a confiar mucho más en Jehová, sobre todo en los momentos difíciles".

Tales sentimientos se basan en esta reconfortante promesa bíblica: "Haz rodar sobre Jehová tu camino, y fíate de él, y él mismo obrará" (Salmo 37:5). En realidad, todos los adoradores fieles de Jehová, seamos casados o solteros, podemos hallar consuelo y recibir fortaleza al leer estas palabras inspiradas: "Mi ayuda viene de Jehová" (Salmo 121:2).





# Multitudes abrazan la adoración de Jehová

AS profecías bíblicas relativas a nuestros días anunciaron que gente de todas las naciones acudiría a la elevada adoración de Jehová. Por ejemplo, mediante el profeta Ageo, Jehová Dios declaró: "Meceré todas las naciones, y las cosas deseables de todas las naciones tienen que entrar; y ciertamente llenaré de gloria esta casa" (Ageo 2:7). Tanto Isaías como Miqueas profetizaron que durante nuestros tiempos—"la parte final de los días"—, naciones y pueblos adorarían a Jehová como a él le agrada (Isaías 2:2-4; Miqueas 4:1-4).

¿Se están cumpliendo estas profecías en nuestra época? Dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Tan solo en los últimos diez años, más de 3.110.000 personas se han dedicado a Jehová en más de 230 países. De hecho, 6 de cada 10 testigos de Jehová de todo el mundo se bautizaron durante la última década. En 2004, como promedio, cada dos minutos se unió a la congregación cristiana un nuevo siervo de Dios.\*

Como en el siglo primero, hoy 'un gran número de personas se han vuelto al Señor'. Aunque el aumento numérico no es por sí solo prueba de la bendición divina, sí demuestra que "la mano de Jehová" está con su pueblo (Hechos 11:21). ¿Qué atrae a millones de personas a la adoración de Jehová? ¿Y cómo influye en usted este crecimiento?

## Se atrae a personas de buen corazón

De forma muy directa, Jesús dijo: "Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo atraiga" (Juan 6:44). Jehová es, en última instancia, quien atrae a los que están "correctamente dispuestos para vida eterna" (Hechos 13:48). El espíritu de Dios puede avivar en ellos su necesidad espiritual (Mateo 5: 3). Una conciencia perturbada, el deseo apremiante de tener una esperanza o una crisis personal pueden motivar a algunos a buscar a Dios y así aprender acerca de su propósito para la humanidad (Marcos 7:26-30; Lucas 19:2-10).

Muchas personas se sienten atraídas a la adoración de Jehová porque han obtenido respuestas a preguntas desconcertantes gracias al programa de educación bíblica que proporciona la congregación cristiana.

"Si Dios existe, ¿por qué sigue la gente sufriendo tantas injusticias?" Esta pregunta atormentaba a Davide, un narcotraficante de Italia. Como no le interesaban mucho los asuntos religiosos, planteó esta intrigante pregunta a un Testigo solamente para provocar una discusión. "No creía que iba a recibir una respuesta razonable y convincente —dice él—. Pero el Testigo con el que hablé fue muy paciente y respaldaba lo que decía con pasajes de la Biblia. Aquella conversación causó una honda impresión en mí." Davide enderezó su vida y ahora sirve a Jehová.

## ¿QUIÉN ESTÁ CAUSANDO ESTE AUMENTO?

"A menos que Jehová mismo edifique la casa, de nada vale que sus edificadores hayan trabajado duro en ella." (Salmo 127:1.)

"Dios siguió haciéndolo crecer; de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo hace crecer." (1 Corintios 3:6, 7.)

<sup>\*</sup> Véase el Calendario de los Testigos de Jehová 2005, septiembre-octubre.

# "Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo atraiga."

(JUAN 6:44)

En el caso de otras personas, es el deseo de encontrarle propósito a la vida lo que las conduce hasta la parte terrestre de la organización de Jehová. Una psiquiatra de Zagreb (Croacia) que necesitaba ayuda para resolver sus propios problemas emocionales visitó a un famoso colega suyo. Para su sorpresa, este le dio el número telefónico de la sucursal de los testigos de Jehová de Zagreb, así como el nombre de un Testigo a quien él conocía. "Mira —dijo él—, creo que estas personas te pueden ayudar. Si te envío a la iglesia, solo encontrarás estatuas sin vida; no hay nadie con quien hablar y todo es oscuro. No creo que la iglesia te pueda ayudar. He enviado otros pacientes a los testigos de Jehová, y pienso que sería lo mejor para ti también." Los Testigos con gusto la visitaron y pronto empezaron a darle clases bíblicas. En pocas semanas, esta psiquiatra dijo con alegría que conocer el propósito de Dios le había dado sentido a su vida (Eclesiastés 12:13).

Muchos han descubierto que únicamente las verdades bíblicas brindan verdadero consuelo cuando afrontan una crisis personal. En Grecia, dos Testigos conocieron a una mujer cuyo hijo de siete años se había muerto hacía pocos meses al caerse del techo de la escuela, y trataron de consolarla hablándole de la esperanza de la resurrección (Juan 5:28, 29). Como la señora se echó a llorar, las hermanas preguntaron: "Si quiere saber más sobre la Biblia, ¿cuándo cree que podemos volver a visitarla?". "Ahora mismo", respondió ella, y las llevó a su hogar, donde se empezó un estudio de la Biblia. Actualmente, toda su familia sirve a Jehová.

# ¿Participa usted?

Tales experiencias son típicas de lo que está sucediendo en toda la Tierra. Jehová está recogiendo y educando a una gran muchedumbre multinacional de adoradores verdaderos. Dicho grupo internacional tiene la feliz perspectiva de sobrevivir al venidero fin de este malvado sistema de cosas y seguir viviendo en un justo nuevo mundo (2 Pedro 3:13).

Gracias a la bendición de Jehová, esta obra de recolección sin precedentes avanza inexorablemente hacia su exitosa finalización (Isaías 55:10, 11; Mateo 24:3, 14). ¿Participa usted con celo en la predicación del Reino? Si así es, puede estar seguro de que cuenta con el apoyo divino y puede hacer suyas las palabras del salmista: "Mi ayuda viene de Jehová" (Salmo 121:2).

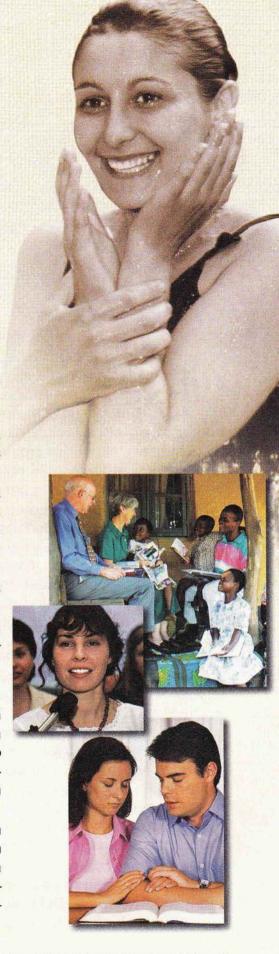

# Jehová bendice nuestra abnegación

N HOMBRE va en bicicleta a través de la espesa selva de Camerún. Con el propósito de fortalecer a otras personas, pedalea durante horas por caminos inundados y fangosos, enfrentándose a diferentes peligros. A fin de enseñar a un grupo aislado de Zimbabue, hay quienes caminan 15 kilómetros y cruzan caudalosos ríos llevando la ropa y los zapatos sobre la cabeza para que no se mojen. Lejos de allí, una mujer se levanta a las cuatro de la mañana para darle clases a una enfermera que solo puede dedicar una hora a ese propósito al despuntar el día.

¿Qué tienen en común estas personas? Todas ellas son ministros de tiempo completo de los testigos de Jehová que participan en la obra de enseñar la verdad bíblica. Hablamos de precursores regulares y especiales, misioneros, superintendentes viajantes y miles de voluntarios que sirven en los hogares Betel de todo el mundo. A todos ellos los caracteriza su espíritu de abnegación.\*

## El motivo apropiado

Los testigos de Jehová siguen el consejo que el apóstol Pablo dio a Timoteo: "Haz lo sumo posible para presentarte aprobado a Dios, trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente" (2 Timoteo 2:15). Pero ¿qué motiva a cientos de miles de Testigos a ser ministros de tiempo completo?

Cuando se les pregunta por qué se esfuerzan tanto en su servicio a Jehová, sus respuestas denotan que aman a Dios y a su prójimo (Mateo 22:37-39). Es apropiado que así sea, ya que cualquier empeño, por grande que fuera, sería en vano si no lo motivara el amor (1 Corintios 13:1-3).

## Servicio abnegado

Todos los cristianos dedicados han aceptado el siguiente llamamiento de Jesús: "Si alguien quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo y tome su madero de tormento y sígame de continuo" (Mateo 16:24). Repudiarnos a nosotros mismos significa que aceptamos de forma voluntaria pertenecer a Jehová Dios y a Jesucristo, y que estamos dispuestos a dejar que ellos nos dirijan. Para muchos, eso ha implicado emprender un servicio abnegado en el ministerio de tiempo completo.

Numerosos Testigos hacen grandes esfuerzos para ampliar su servicio a Jehová. Piense en Júlia, una precursora regular de 56 años de edad que vive en São Paulo (Brasil). Ella recuerda: "Un hermano chino me telefoneó para preguntarme si estaba interesada en aprender chino. A mi edad, yo ya no me planteaba aprender otro idioma. Pero, después de pensarlo unos días, acepté el reto. Ahora ya puedo hacer presentaciones bíblicas en chino".

La sucursal de los testigos de Jehová de Perú informa: "En los últimos años, centenares de

### JEHOVÁ VALORA A SUS SIERVOS FIELES

"Háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor."

(1 Corintios 15:58.)

"Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre." (Hebreos 6:10.)

<sup>\*</sup> Véase el Calendario de los Testigos de Jehová 2005, noviembre-diciembre.

# "Tu pueblo se ofrecerá de buena gana en el día de tu fuerza militar."

(SALMO 110:3)

precursores regulares se han trasladado a territorios no asignados, demostrando de esa forma abnegación y valor. Se mudan a poblaciones lejanas que no disponen de los servicios básicos y donde el empleo escasea. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para permanecer en su asignación. Y lo que es más importante, su ministerio resulta en bendiciones dondequiera que vayan. Los superintendentes de circuito indican que se han formado nuevos grupos gracias a la abnegación de estos precursores regulares".

Algunos incluso han arriesgado la vida a fin de ayudar a sus hermanos en la fe (Romanos 16:3, 4). Un superintendente de circuito de una región africana azotada por la guerra relata: "Antes de llegar al último control de carretera, situado entre el territorio en poder de los rebeldes y el ocupado por el gobierno, mi esposa y yo nos vimos rodeados por cuatro militares rebeldes y sus guardaespaldas, que nos ordenaron que nos identificáramos. Al revisar nuestros documentos de identidad, notaron que éramos de la zona controlada por el gobierno y empezaron a sospechar. Me acusaron de ser espía y decidieron echarme en un foso. Les expliqué quiénes éramos, y al final nos dejaron ir". ¡Qué agradecidos debieron de sentirse los hermanos de las congregaciones cuando esta abnegada pareja de hermanos logró visitarlos!

A pesar de los desafíos, el número de voluntarios que se unen a las filas de los ministros de tiempo completo sique aumentando en todo el mundo (Isaías 6:8). Estos esforzados trabajadores atesoran su privilegio de servir a Jehová. Con ese mismo espíritu de abnegación, otros millones de personas también están alabando a Jehová, y él las bendice abundantemente (Proverbios 10:22). Seguros de que cuentan con su aprobación y apoyo, estos predicadores diligentes reflejan la actitud del salmista que cantó: "Mi ayuda viene de Jehová" (Salmo 121:2).

